## G. DONIZETTI

# Don Pasquale

Dramma buffo in tre atti di M. A.



EDIZIONI « A. BARION »

DELLA

CASA PER EDIZIONI POPOLARI - S. A.

SESTO SAN GIOVANNI — MILANO



## DON PASQUALE

DRAMMA BUFFO IN TRE ATTI

DI

M. A.

MUSICA DI

## GAETANO DONIZETTI



EDIZIONI « A. BARION »

DELLA

CASA PER EDIZIONI POPOLARI - S. A.

SESTO SAN GIOVANNI — MILANO

## PERSONAGGI

| DON PASQUALE, vecchio celibe, tagliato all'antica, economo, credulo, ostinato, buon uomo in fondo                  | Buffo    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| DOTTOR MALATESTA, uomo di ripiego, faceto, in-<br>traprendente, medico e amico di Don Pasquale, e<br>amicissimo di | Baritono |
| ERNESTO, nipote di Don Pasquale, giovine entusia-<br>sta, amante corrisposto di                                    |          |
| NORINA, giovane vedova, natura subita, impaziente di contraddizione, ma schietta e affettuosa                      | Soprano  |
| Un notaro                                                                                                          | Basso    |

CORO di Servi e Camerieri.

Maggiordomo, Modista, Parrucchiere, che non parlano.

L'azione si finge a Roma.

## ATTO PRIMO

SCENA I. — Sala in casa di D. Pasquale

con porta in fondo d'entrata comune, e due porte laterali che guidano agli appartamenti interni.

Don Pasquale solo. Guarda con impazienza l'orologio.

Pas. Son nov'ore; di ritorno Il Dottore esser dovrìa.

Zitto... parmi... è fantasia... (ascoltando)

Forse il vento che soffiò.

Che boccon di pillolina, Nipotino, vi preparo!

Vo' chiamarmi don Somaro

Se veder non ve la fo.

Dot. È permesso? (Malatesta di dentro)

Pas. Avanti, avanti.

## SCENA II. — Il Dottore Malatesta e detto.

Pas. Dunque?... (con ansietà)

Dot. Zitto, con prudenza.

Pas. Io mi struggo d'impazienza.

La sposina?

Dor. Si trovò.

Pas. Benedetto!

Dot. (Che babbione!)

Proprio quella che ci vuole. Ascoltate, in due parole

Il ritratto ve ne fo.

Pas. Son tutt'occhi, tutto orecchie,

Muto, attento a udir vi sto. Doт. Bella siccome un angelo

> In terra pellegrino, Fresca siccome il giglio Che s'apre in sul mattino, Occhio che parla e ride, Sguardo che i cor conquide, Chioma che vince l'ebano,

Sorriso incantator.

Pas. Sposa simíle! oh giubilo!
Non cape in petto il cor.

Alma innocente e candida,

Che se medesma ignora, Modestia impareggiabile, Dolcezza che innamora, Coi miseri pietosa, Gentil, buona, amorosa.

Il Ciel l'ha fatta nascere Per far beato un cor.

Pas. Famiglia?

Dor. Agiata, onesta.

Pas. Casato?

Dot.

Dot. Malatesta.

Pas. Saria vostra parente?

Dot. Alla lontana un po'. (con intenzione) È mia sorella.

Pas. Oh gioia! — Di più bramar non so. E quando di vederla, — quando mi fia concesso?

Dot. Domani sul crepuscolo.

Pas. Domani? adesso, adesso, Per carità, dottore!

Dot. Frenate il vostro ardore, Quetatevi, calmatevi, Fra poco qui verrà.

Pas. Davvero? (con trasporto)

Dot. Preparatevi, — e ve la porto qua.

Pas. Oh caro! (lo abbraccia) Or tosto a prenderla...

Dor. Ma udite...

Pas. Non fiatate...

**Dot.** Ма...

Pas. Non c'è ma, volate, — o casco morto qua.

(gli tura la bocca e lo spinge via)

Un foco insolito
Mi sento addosso,
Omai resistere
Io più non posso,
Dell'età vecchia
Scordo i malanni,
Mi sento giovine
Come a vent'anni.

Deh! cara, affrettati, Dolce sposina! Ecco di bamboli Mezza dozzina Veggo già nascere, Veggo già crescere, A me d'intorno Veggo scherzar.

Son rinato. Or si parli al nipotino:
A fare il cervellino
Veda che si guadagna. \* Eccolo appunto.

(\* guarda nelle scene).

#### SCENA III. — Ernesto e detto.

Pas. Giungete a tempo. Stavo
Per mandarvi a chiamare. Favorite.

ERN. Sono ai vostri comandi.

Pas. Non vo' farvi un sermone.

Vi domando un minuto d'attenzione. È vero o non è vero Che, saranno due mesi, lo v'offersi la man d'una zitella Nobile, ricca e bella?

ERN. E vero...

Pas. Promettendovi per giunta Un buon assegnamento, e alla mia morte Quanto possiedo?

Ern. È vero.

Pas.

In caso di rifiuto,
Diseredarvi, e a torvi ogni speranza,
Ammogliarmi, s'è d'uopo?

Ern. È vero.

Pas. Or bene,
La sposa che v'offersi or son due mesi,
Ve l'offro ancor.

Ern. Non posso: amo Norina, La mia fede è impegnata...

Pas. Sì, con una spiantata, Con una vedovella civettina... Ern. Rispettate una giovane (con calore)

Povera, ma onorata e virtuosa.

Pas. Siete proprio deciso?

ERN. Irrevocabilmente.

Pas. Or ben, pensate

A trovarvi un alloggio.

Ern. Così mi discacciate?

Pas. La vostra ostinazione

D'ogni impegno mi scioglie.

Fate di provvedervi. Io prendo moglie.

Ern. Prender moglie? (colla massima sorpresa)

Pas. Sì, signore.

ERN. Voi?...

Pas. Quel desso in carne e in ossa.

ERN. Perdonate lo stupore...

La sorpresa... (Oh questa è grossa!) — Voi?...

Pas. L'ho detto e lo ripeto. (con impazienza)

Io, Pasquale da Corneto, Possidente, qui presente, San di corpo e san di mente, D'annunziarvi ho l'alto onore Che mi vado ad ammogliar.

ERN. Voi scherzate.

Pas. Scherzo un corno.

Lo vedrete al nuovo giorno.
Sono, è vero, stagionato,
Ma ben molto conservato,
E per forza e vigoria
Me ne sento da prestar.
Voi, frattanto, signorino,
Preparatevi a sfrattar.

Ern. (Ci volea questa mania

I miei piani a rovesciar!)

Sogno soave e casto
De' miei prim'anni, addio.
Se ambii ricchezze e fasto
Fu sol per te, ben mio:
Povero, abbandonato,
Caduto in basso stato,

Pria di vederti misera, Cara, rinunzio a te.

- 7 -Pas. Ma veh, che originale! - Che tanghero ostinato! Adesso, manco male, - mi par capacitato. Ben so dove gli duole, — ma è desso che lo vuole, Altri che se medesimo - egli incolpar non de'! ERN. Due parole ancor di volo. (dopo breve pausa) PAS. Son qui tutto ad ascoltarvi. ERN. Ingannar si puote un solo: Ben fareste a consigliarvi. Il dottore Malatesta È persona grave, onesta. PAS. L'ho per tale. ERN. Consultatelo. PAS. È già bello e consultato. ERN. Vi sconsiglia? PAS. Anzi, al contrario, Mi incoraggia, è incantato. ERN. Come? Come? oh questa poi... (colpitissimo) PAS. Anzi, a dirla qui fra noi, (confidenzialmente) La... capite?... la zitella, Ma... silenzio... è sua sorella. ERN. Sua sorella!! che mai sento? (agitatissimo) Del Dottore? PAS. Del Dottor. (Oh che nero tradimento! ERN. Ahi, Dottore senza cor! Mi fa il destin mendico, Perdo colei che adoro. In chi credevo amico Discopro un traditor! D'ogni conforto privo, Misero, a che pur vivo? Ah! non si dà martoro Eguale al mio martor!) PAS. (L'amico è bello e cotto, In sasso par cambiato.

Non fiata, non fa motto,
L'affoga il crepacuor.
Si roda, gli sta bene,
Ha quel che gli conviene:
Impari lo sventato
A far il bello umor).

(partono)

#### SCENA IV. — Stanza in casa di Norina.

Entra Norina con un libro in mano leggendo.

« E tanto era in quel guardo — sapor di paradiso,

« Che il cavalier Ricciardo, - tutto d'amor conquiso,

« Al piè le cadde, e a lei - eterno amor giurò! »

So anch'io la virtù magica D'un guardo a tempo e loco,

So anch'io come si bruciano

I cori a lento foco:

D'un breve sorrisetto — conosco anch'io l'effetto,

Di menzognera lacrima, — d'un subito languor. Conosco i mille modi — dell'amorose frodi.

L veggi e l'arti facili ende s'adesca un cor

I vezzi e l'arti facili — onde s'adesca un cor.

Ho testa bizzarra, - son d'indol vivace,

Scherzare mi piace, — mi piace brillar.

Se monto in furore, — di rado sto a segno,

Ma in riso lo sdegno — fo presto a cambiar.

E il Dottor non si vede! Oh, che impazienza!

Del romanzetto ordito

A gabbar Don Pasquale.

Ond'ei toccommi in fretta,

Poco o nulla ho capito, ed or l'aspetto...

(entra un servo, le porge una lettera ed esce. Norina guardando la soprascritta)

La man d'Ernesto... io tremo. \* Oh me meschina! (\* legge, dà segni di sorpresa, poi di costernazione)

### SCENA V. — Dottore e detta.

Dor. Buone nuove, Norina. (con allegria)

Il nostro strattagemma...

Nor. Me ne lavo le mani. (con vivacità)

Dot. Come? che fu?

Nor. (porgendogli la lettera) Leggete.

Dor. « Mia Norina, vi scrivo (leggendo)

« Colla morte nel cor. » Lo farem vivo.

« Don Pasqual, raggirato

« Da quel furfante... » Grazie!

« Da quella faccia doppia del Dottore,

« Sposa una sua sorella, — mi scaccia di sua casa,

« Mi disereda, insomma. Amor m'impone

« Di rinunziare a voi.

« Lascio Roma oggi stesso, e quanto prima

« L'Europa. Addio. Siate felice. Questo

«È l'ardente mio voto. Il vostro Ernesto».

Le solite pazzie!

Nor. Ma s'egli parte!

Dot. Non partirà, v'accerto. In quattro salti Son da lui, della nostra Trama lo metto a giorno, ed ei rimane E con tanto di cor.

Nor. Ma questa trama — si può saper qual sia?

Dot. A punire il nipote, — che opponsi alle sue voglie,

Don Pasquale ha deciso di prender moglie.

Nor. Già mel diceste.

Dot. Or bene, io, suo Dottore,

Usando l'ascendente — che una felice cura Mi diè su lui, ne lo sconsiglio, e invano. Vistolo così fermo nel proposito, Cambio tattica, e tosto,

Nell'interesse vostro e in quel d'Ernesto, Mi pongo a secondarlo. Don Pasquale Sa ch'io tengo al convento una sorella.

Vi farò passar per quella — Egli non vi conosce — e vi presento Pria ch'altri mi prevenga;

Vi vede e resta cotto.

Nor. Va benissimo.

Dot. Caldo caldo vi sposa. Ho prevenuto
Carlotto mio cugino,
Che farà da notaro. Al resto poi
Tocca pensare a voi.
Lo fate disperar: il vecchio impazza.

L'abbiamo a discrezione... — Allor...

Nor. Basta. Ho capito.

Dot. Va benone.

Nor. Pronta son; purch'io non manchi All'amor del caro bene, Farò imbrogli, farò scene, So ben io quel che ho da far.

Voi sapete se d'Ernesto DOT. Son amico, e ben gli voglio; Solo tende il nostro imbroglio Don Pasquale a corbellar. Siamo intesi. Prendo impegno. Nor. Io la parte ecco v'insegno. DOT. Mi volete fiera o mesta? NOR. Ma la parte non è questa. DOT. Ho da pianger, da gridar? NOR. State un poco ad ascoltar. DOT. Convien far la semplicetta. Posso in questo dar lezione. NOR. (contraffacendosi) Mi vergogno, son zitella, Grazie, serva, signor sì. Brava, brava, bricconcella! — Va benissimo così. DOT. NOR. Collo torto. Dot. Bocca stretta. NOR. Mi vergogno. Oh benedetta! — Va benissimo così. DOT. Che bel gioco! quel che resta, a 2 Or si vada a combinar. A quel vecchio, affè, la testa Questa volta ha da girar. Nor. Già l'idea del gran cimento Mi raddoppia l'ardimento, Già pensando alla vendetta Mi comincio a vendicar. Una voglia avara e cruda I miei voti invan contrasta, Io l'ho detto e tanto basta, La saprò, la vo' spuntar. Poco pensa Don Pasquale Dot. Che boccon di temporale Si prepari in questo punto Sul suo capo a rovinar. Urla e fischia la bufera. Vedo il lampo, il tuono ascolto;

La saëtta tra non molto Sentiremo a scoppïar.

## ATTO SECONDO

SCENA I. — Sala in casa di Don Pasquale.

Ernesto solo, abbattutissimo.

Povero Ernesto! Oh come in un sol punto Mi veggo al colmo giunto D'ogni miseria! Dallo zio scacciato, Da tutti abbandonato. Mi restava un amico: E un coperto nemico Chiarisco in lui, che a' danni miei congiura. Ah! meglio, o Malatesta. Io mertava da fe! Ma non è questa La mia più gran sventura. Perder Norina, oh Dio! Ouesto è il sommo dei mali!! E con che core Offrirle un'esistenza. Meco unita, di pene e d'indigenza? Ah no. Ben feci a lei D'esprimere in un foglio i sensi miei. Ora in altra contrada I giorni grami a trascinar si vada. Cercherò lontana terra

Dove gemer sconosciuto,
Là vivrò col cuore in guerra
Deplorando il ben perduto;
Ma nè sorte a me nemica,
Nè frapposti monti e mar,
Ti potranno, o dolce amica,
Dal mio core cancellar.

E se fia che ad altro oggetto
Tu rivolga un giorno il core,
Se mai fia che un nuovo affetto
Spenga in te l'antico ardore,
Non temer che un infelice
Te spergiura accusi al ciel;
Se tu sei, ben mio, felice,
Morrà pago il tuo fedel.

Ecco lo zio (guardando nelle scene); non vegga Il turbamento mio; per or s'eviti. (parte)

#### SCENA II.

Don Pasquale, in gran gala, seguito da un servo.

Quando avrete introdotto (al servo)
Il dottor Malatesta e chi è con lui,
Ricordatevi bene,
Nessuno ha più da entrar: guai se lasciate
Rompere la consegna! Adesso andate.
Per un uom sui sessanta... (il servo parte)
(Zitto, che non mi senta la sposina).
Convien dir che son lesto e ben portante.
Con questo boccon poi

Di toilette... (si pavoneggia). Alcun viene...

Eccoli. A te mi raccomando, Imene.

#### SCENA III.

Dottore conducendo per mano Norina velata.

Dot. Via, da brava.

Nor. Reggo appena... — Tremo tutta... V'inoltrate.

(nell'atto che il Dottore fa inoltrare Norina, accenna colla mano a Don Pasquale di mettersi in disparte. Don Pasquale si rincantuccia)

Non. Ah fratel, non mi lasciate.

Dot. Non temete.

Nor. Per pietà!

(appena Norina è sul davanti del proscenio, il Dottore corre a Don Pasquale)

Dot. Fresca uscita di convento,
Natural è il turbamento.
È per natura un po' selvatica,
Mansuefarla a voi si sta.

Nor. Ah fratello!

Dor. Un sol momento.

Nor. Se qualcun venisse a un tratto...
(Sta a vedere, vecchio matto,
Ch'or ti servo come va).

Pas. Mosse, voce, portamento,
Tutto è in lei semplicità.
La dichiaro un gran portento
Se risponde la beltà.

- 13 -Nor. Ab fratello! Non temete. Dot. Nor. A star sola mi fa male. Dot. Cara mia, sola non siete; Ci son io, c'è Don Pasquale... Nor. Come? un uomo! Ah, me meschina! (con terrore) Presto, andiam, fuggiam di qua. Pas. (Come è cara e modestina Nella sua semplicità!) Dot. (Ouella scaltra malandrina Impazzire lo farà). Non abbiate paura, è Don Pasquale, (a Norina) Padrone e amico mio: Il re dei galantuomini. (D. Pas. si confonde in inchini. Nor. non lo guarda) Rispondete al saluto. (a Norina) Nor. Grazie, serva, signor. (fa una riverenza senza guardare D. Pasquale) PAS. (Che bella mano!) Dot. (È già cotto a quest'ora). Nor. (Oh che baggiano!) (D. Pas. dispone tre sedie; siedono, il Dottore nel mezzo) Dot. (Che ne dite?) (a Don Pasquale) (È un incanto, ma quel velo...) PAS. Dot. (Non oseria, son certo, A sembiante scoperto Parlare a un uom. Prima l'interrogate, Vedete se nei gusti v'incontrate, Poscia vedrem). (Capisco, andiam, coraggio). PAS. Posto ch'ho l'avvantaggio... (a Norina) (s'imbroglia) Anzi il signor fratello... Il dottor Malatesta... Cioè volevo dir... (Perde la testa). Dot. Rispondete.

Rispondete. (a Norina)

Nor. Son serva, mille grazie. (facendo la riverenza)

Pas. Volea dir ch'alla sera (a Norina)

La signora amerà la compagnia.

Nor. Niente affatto. Al convento

Si stava sempre sole.

Dor. Qualche volta al teatro? Nor. Non so che cosa sia, nè saper bramo. Pas. Sentimenti ch'io lodo. Ma il tempo uopo è passarlo in qualche modo. Nor. Cucire, ricamar, far la calzetta, Badare alla cucina, Il tempo passa presto. (Ah malandrina!) Dor: Pas. (Fa proprio al caso mio). (agitandosi sulla sedia) (al Dottore) (Quel vel, per carità!) Cara Sofronia. Dot. (a Norina) Rimovete quel velo. Nor. Non oso... in faccia a un uom? (vergognandosi) Ve lo comando. Dot. (si toglie il velo) Nor. Obbedisco, fratel. Pas. (dopo averla guardata, levandosi a un tratto e dando indietro come spaventato) Misericordia! (tenendogli dietro) Dot. Che fu? dite... Una bomba in mezzo al core. PAS: (agitatissimo) Per carità, dottore, Ditele se mi vuole. Mi mancan le parole. Sudo, agghiaccio, son morto. (Fate core. DOT. Mi sembra ben disposta, ora le parlo) (piano a Norina) Sorellina mia cara. Dite... vorreste... in breve, Quel signore... (accenna a D. Pas.) vi piace? Nor. (con un'occhiata a D. Pas. che si ringalluzza) A dirlo ho soggezione... Coraggio. Dot. Nor. (timidamente) Sì. (Sei pure il gran babbione!) Dor. Consente. È vostra. (tornando a D. Pas.) Oh giubilo! — Beato me! Pas. (con trasporto) (Te n'avvedrai fra poco!) Nor. Pas. Or presto, pel notaro. Dot. Per tutti i casi dabili. Ho tolto meco il mio, ch'è in anticamera. (esce) Or l'introduco... Oh caro. Quel Dottor pensa a tutto. PAS.

Dot. (rientrando col notaro) Ecco il notaro.

#### SCENA IV. - Notaro e detti.

Don Pasquale e Norina seduti — I servi dispongono in mezzo alla scena un tavolo coll'occorrente da scrivere. Sopra il tavolo un campanello. Il Notaro saluta, siede e si accinge a scrivere. — Il Dottore in piedi a destra del Notaro, come dettandogli.

Fra da una parte etcetera,
Sofronia Malatesta,
Domiciliata etcetera
Con tutto quel che resta;
E d'altra parte etcetera
Pasquale da Corneto
Coi titoli e le formole
Secondo il consueto,
Entrambi qui presenti,
Volenti e consenzienti,
Un matrimonio in regola
A stringere si va.

(al Notaro)

Pas.

Dot.

Ho messo.

Avete messo?

PAS.

Sta ben. Scrivete appresso.

(va alla sinistra del Notaro come dettando).

Il qual prefato etcetera, Di quanto egli possiede, In mobili ed immobili, Dona tra i vivi e cede A titolo gratuito, Alla suddetta etcetera, Sua moglie dilettissima, Fin d'ora la metà.

Not.

Sta scritto.

PAS.

E intende ed ordina
Che sia riconosciuta,
In questa casa e fuori,
Padrona ampia assoluta,
E sia da tutti e singoli
Di casa riverita,
Servita ed obbedita
Con zelo e fedeltà.

Dor. e Nor. Rivela il vostro core (a Don Pasquale)

Ouest'atto di bontà.

Not. Steso è il contratto. Restano Le firme...

PAS.

Ecco la mia.

(sottoscrivendo con vivacità)

Dot. (conducendo Norina al tavolo con dolce violenza)

Cara sorella, or via,

Si tratta di segnar.

Nor. Non vedo i testimoni, Un solo non può star.

(mentre Nor. sta in atto di sottoscrivere, si sente la voce di Ern. dalla porta d'ingresso, Nor. lascia cader la penna)

ERN. Indietro, mascalzoni, (di dentro)
Indietro: io voglio entrar.

Nor. Ernesto! or veramente Mi viene da tremar!

Dot. Ernesto! e non sa niente;

#### SCENA V. — Ernesto e detti.

Ernesto, senza badare agli altri, va dritto a D. Pasquale.

Ern. Pria di partir, signore, (a D. Pas. con Vengo per dirvi addio, vivacità)

E come a un malfattore Mi vien conteso entrar!

Pas. S'era in faccende: giunto (ad Ern)

Però voi siete in punto. A fare il matrimonio Mancava un testimonio.

Or venga la sposina! (volgendosi a Nor.)

Ern. (vedendo Norina col massimo stupore).

(Che vedo? o ciel! Norina! Mi sembra di sognar!)

Ma questo non può star. (esplodendo) Costei...

(il Dottore, che in questo frattempo si sarà interposto fra D. Pasquale ed Ernesto, interrompe quest'ultimo) Dot. La sposa è quella,

Sofronia, mia sorella. (con intenzione marcata)

Sofronia! Sua sorella! (con sorpresa cre-ERN. Comincio ad impazzar! scente) Dor. Per carità, sta zitto, (piano ad Ernesto) Ci vuoi precipitar. Gli cuoce, compatitelo, (piano a D. Pas.) Lo vo' capacitar. Figliuol, non farmi scene, (prende Ern. in È tutto per tuo bene. disparte) Se vuoi Norina perdere Non hai che a seguitar. (Ern. vorrebbe Seconda la commedia. parlare) Sta cheto e lascia far. Questo contratto, adunque, (volgendosi alla Si vada ad ultimar. comitiva) (il Dottore conduce a sottoscrivere prima Norina, poi Ernesto, quest'ultimo metà per amore, metà per forza) Siete marito e moglie. (riunendo le mani Not. PAS. Mi sento a liquefar. degli sposi) Nor. e Dor. (Va il bello a incominciar). (appena segnato il contratto, Nor. prende un contegno naturale, ardito, senza impudenza, e pieno di disinvoltura). Pas. (facendo l'atto di volerla abbracciare). Carina! Adagio un poco. (respingendolo con NOR. Calmate quel gran foco. dolcezza)Si chiede prima licenza. PAS. Me l'accordate? (con sommessione) NOR. No. (qui il Notaro si ritira inosservato; D. Pasquale rimane mortificatissimo) ERN. Ah! Ah! (ridendo) PAS. Che c'è da ridere, (con collera) Signor impertinente? Partite immantinente. Via, fuor di casa... Nor. Oibò! (con disprezzo) Modi villani e rustici Che tollerar non so. (ad Ern.) Restate. (a D. Pas.) Le maniere Apprender vi saprò. PAS. Dottore! (costernato)

(costernato) Don Pasquale! Dot. È un'altra! PAS. Son di sale! DOT. Che vorrà dir? PAS. Calmatevi. - Sentire mi farò. Dot. Dot., Nor. (In fede mia, dal ridere - frenarmi più non so). (a D. Pas.) . Un uom qual voi decrepito. Nor. Oual voi pesante e grasso, Condur non può una giovane Decentemente a spasso. Bisogno ho d'un bracciere, Sarà mio cavaliere. (accennando ad Ern.) (con vivacità) Oh questo poi, scusatemi, PAS. Oh questo non può star. (freddamente) NOR. Perchè? Perchè nol voglio. PAS. (risoluto) Non lo volete? (con scherno) NOR. No. Pas. (c. s.)(facendosi presso a D. Pas. con dolcezza affettata) Idolo mio, vi supplico — scordar quella parola; Voglio, per vostra regola, (con enfasi crescente) Voglio, lo dico io sola; Tutti ubbidir qui devono, Io sola ho a comandar. (Ecco il momento critico). Dor. (Lo stretto da passar). ERN. PAS. Ma se... Non voglio repliche. NOR. (accennando Ern.) PAS. Costui... Taci, buffone. (D. Pas. fa per parlare) Nor. (stizzita) Zitto; provato a prenderti — finora ho colle buone. (facendoglisi presso con minaccia espressiva) Saprò, se tu mi stuzzichi, - le mani adoperar. (Don Pasquale dà indietro atterrito) (Sogno? veglio?.. cos'è stato? PAS. Calci?... schiaffi? brava! bene! Buon per me che m'ha avvisato. Or vedrem che cosa viene! Che t'avesse, Don Pasquale, Su' due piedi ad ammazzar!) (È rimasto là impietrato). Non.

ERN. (Vegli o sogni, non sa bene).

Dot. (Sembra un uomo fulminato.

Non ha sangue nelle vene).

Fate core, Don Pasquale,

Non vi state a sgomentar.

(a D. Pas.)

Nor. (Or l'amico, manco male, si potrà capacitar).

Ern. (Or l'intrico, manco male, io comincio a indovinar).

(Norina va al tavolo, prende il campanello, e suona con violenza. Entra un servo)

Nor. Riunita immantinente (al servo)

La servitù qui voglio. (il servo esce)

Pas. (Che vuol dalla mia gente?)

Dot. ed Ern. (Or nasce un altro imbroglio).

(entrano due servi e un Maggiordomo)

Nor. Tre in tutto! va benissimo, (ridendo)
C'è poco da contar.

E voi, (al Magg.) da quanto sembrami, Voi siete il Maggiordomo, (Magg. s'inchina) Esperto nel servizio, — attivo, galantuomo, S'intende. V'incomincio — la paga a raddoppiar.

(il Maggiordomo si confonde in inchini)

Pas. Addio quei quattro ruspi, — son bello e rovinato!

Dot., Ern. Quel diavolo sfacciato — tutte le va a cercar.

Nor. Ora attendete agli ordini — che mi dispongo a dar.

Di servitù novella — pensate a provvedermi:

Sia gente fresca e bella, — tale da farci onor.

Pare che due dozzine — potran bastar per or.

Pas. Poi quando avrà finito... (a Nor. con rabbia)

Nor. Non ho finito ancora. (al Maggiordomo)

Di legni un paio sia — domani in scuderia;
Uno leggero e basso, in quello andremo a spasso,
L'altro più greve e solido, da viaggio servirà.
Quanto ai cavalli poi, — lascio la scelta a voi,
Siano di razza inglese, — e non si badi a spese:
Otto da tiro, due — da sella, e basterà.
La casa è mal disposta, — la vo' rifar di posta:
Sono anticaglie i mobili, — si denno rinnovar.
Vi son mille altre cose — urgenti, imperiose,
Un parrucchier da scegliere, un sarto, un gioielliere,
Ma questo con più comodo domani si può far.
Pas. Avete ancor finito? (con rabbia concentrata)

Nor. No. (al Magg.) Mi scordavo il meglio. Farete che servito — sia per le quattro un pranzo Nel gran salon terreno. Sarem cinquanta almeno: Fate le cose in regola, — non ci facciam burlar. (d'un cenno congeda il Magg, che parte coi servi) (Il cielo si rannuvola.) (guardando D. Pas.) (Comincia a lampeggiar). ERN. Nor. (volgendosi con calma a D. Pas.) Ecco finito. Pas. Grazie. — Chi paga? O bella! voi. Pas. A dirla qui fra noi, - non pago mica. No? Pas. Sono o non son padrone? (riscaldato) Nor. Mi fate compassione. -- Padrone ov'io comando! (interponendosi a Norina) Dot. Sorella... Nor. Or or vi mando... (a D. Pas. con furia crescente) Siete un villano, un tanghero. Pas. È vero, v'ho sposato. (con dispetto) Nor. Un pazzo temerario... (c. s.)(a D. Pas. che sbuffa) Dot. Per carità, cognato. Nor. Che presto alla ragione - rimettere saprò. (D. Pas. vorrebbe e non può parlare, la bile lo affoga). Pas. Son tradito, calpestato, - son di riso a tutti oggetto. Quest'inferno anticipato - non lo voglio sopportar. · Dalla rabbia e dal dispetto - sto vicino a soffocar. Nor. Or t'avvedi, core ingrato, (ad Ernesto) Che fu ingiusto il tuo sospetto, Solo amor m'ha consigliato Questa parte a recitar. (accennando D. Pas.) Don Pasquale, poveretto!, - è vicino ad affogar. ERN. Sono, o cara, sincerato. (a Nor.) Momentaneo fu il sospetto. Solo amor t'ha consigliato Questa parte a recitar. (accennando a D. Pas.) Dot. Siete un poco riscaldato, (a D. Pas.)Don Pasquale, andate a letto. Far soprusi a mio cognato! (a Nor. con rim-Non lo voglio sopportar. provero) (agli amanti, coprendoli perchè D. Pas. non li veda) Ragazzacci, ma cospetto! — non vi state a palesar.

FINE DELL'ATTG SECONDO

## ATTO TERZO

#### SCENA PRIMA

Sala in casa di D. Pas. come nell'atto primo e secondo.

Sparsi sui tavoli, sulle sedie, per terra, articoli di abbigliamento femminile, abiti, cappelli, pellicce, sciarpe, merletti, cartoni, ecc. — Don Pasquale seduto, nella massima costernazione, davanti una tavola piena zeppa di liste e di fatture; vari servi in attenzione. — Dall'appartamento di Donna Norina esce un parrucchiere con pettini, pomate, cipria, ferri da arricciare, ecc., attraversa la scena, e via per la porta di mezzo.

#### Don Pasquale e Camerieri.

(Camerieri, facendosi sulla porta dell'appartamento di Donna Norina, ai Servi)

1º CAM. I diamanti, presto, presto.

Un Servo La cuffiara.

(annunziando)

2º CAM. (c. s.) Venga avanti.

(la cuffiara portante un monte di cartoni viene introdotta nell'appartamento di Donna Norina)

3° CAM. (con pelliccia, grande mazzo di fiori, boccette d'odore che consegna ad un servo).

In carrozza tutto questo.

4° CAM. Il ventaglio, il velo, i guanti.

5° CAM. I cavalli sul momento Ordinate d'attaccar.

Pas. Che baccan, che stordimento! È una cosa da impazzar!

(a misura che i Camerieri danno gli ordini, i Servi eseguiscono in fretta. Ne nasce trambusto e confusione. Don Pasquale esaminando le note)

Vediamo: alla modista

Cento scudi. Obbligato! Al carrozziere,

Seicento. Poca roba!

Novecento e cinquanta al gioielliere.

Al diavolo (getta la nota con stizza e si alza)

I cavalli, i mercanti e il matrimonio!

Per poco che la duri, o Don Pasquale,

Arrivederci all'ospedale.

Che cosa vorrà dir questa gran gala? (pensa)
Escir a quest'ora,
Un primo dì di nozze,
È un atto così fuor di ragione,
Ch'io marito e padrone
Debbo oppormi a ogni modo ed impedirlo.
Ma... si fa presto a dirlo.
Colei ha certi occhiacci,
Certo far da sultana,
Che il brivido mi vien della terzana
Solamente a pensarvi. Ah! Don Pasquale,
Chi te l'ha fatta far! Ad ogni modo,
Vo' provarmi. Se poi
Fallisse il tentativo... Eccola; a noi.

#### SCENA II. - Norina e detto.

Norina entra correndo e, senza badare a D. Pasquale, fa per uscire. È vestita in grandissima gala, ventaglio in mano.

Pas. Dove corre in tanta fretta, Signorina, vorrìa dirmi?

Nor. È una cosa presto detta, Vo a teatro a divertirmi.

Pas. Ma il marito, con sua pace.

Non voler potrìa talvolta...

Nor. Il marito vede e tace, Quando parla non s'ascolta.

Pas. A non mettermi al cimento (con bile crescente)
Per suo bene la consiglio,
Vada in camera al momento,
Ella in casa resterà.

Nor. A star cheto e non far scene
Per mia parte lo scongiuro.
Vada a letto, dorma bene,
Poi doman si parlerà.

(con aria di
motteggio)
(va per uscire)

Pas. Non si sorte. (interponendosi fra lei e la porta)

Nor. (ironica) Veramente!

Pas. Sono stanco.

Nor. Sono stufa.

Pas. Civettella!

Nor. (con gran calore) Impertinente,

Prendi su, che ben ti sta! (gli dà uno schiaffo)

Pas. (Ah! È finita, Don Pasquale, Più non romperti la testa. Altro a fare non ti resta Che d'andarti ad affogar).

Nor. (È duretta la lezione,
Ma ci vuole a far l'effetto.
Or bisogna del progetto
La riuscita assicurar).

Parto dunque?... (a D. Pasquale)

Pas. Parta pure. Ma non faccia più ritorno.

Nor. Ci vedremo al nuovo giorno.

Pas. Porta chiusa troverà.

Nor. Via, caro sposino,
Non farmi il tiranno,
Sii dolce e bonino,
Rifletti all'età.
Va a letto, bel nonno,
Sia cheto il tuo sonno,
Per tempo a svegliarti
La sposa verrà.

Pas. Divorzio! Divorzio!
Che letto, che sposa!
Peggiore consorzio
Di questo non v'ha.
Ah! povero sciocco!

Se duri in cervello
Con questo martello
Miracol sarà.

(Norina parte; nell'atto di partire lascia cadere una carta, Don Pasquale se ne avvede e la raccoglie).

Qualche nota di cuffie e di merletti Che la signora semina per casa.

« Adorata Sofronia » (la spiega e legge)

Ehi! Ehi! che affare è questo! (nella massima an-« Fra le nove e le dieci della sera (legge) sietà)

« Sarò dietro il giardino,

« Dalla parte che guarda a settentrione.

« Per maggior precauzione

« Fa, se puoi, d'introdurmi

« Pel piccolo cancello. A noi ricetto

« Daran securo l'ombre del boschetto.

« Mi scordavo di dirti

« Che annunzierò cantando il giunger mio.

« Mi raccomando. Il tuo fedele. Addio ».

Questo è troppo: costei (fuori di sè)

Mi vuol morto arrabbiato!

Ah! non ne posso più, perdo la testa!

Si chiami Malatesta. (scampanellando)

Correte dal Dottore, (ai servi che entrano)

Ditegli che sto mal, che venga tosto.

(O crepare o finirla ad ogni costo).

#### SCENA III. — Coro di Servi e Camerieri.

TUTTI. Che interminabile andirivieni!

Non posso reggere, rotte ho le reni,

Tin tin di qua, ton ton di là,

In pace un attimo mai non si sta. Ma... casa buona, montata in grande,

Si spende e spande; v'è da scialar.

Donne Finito il pranzo vi furon scene.

Uomini Comincian presto. Contate un po'.

Donne Dice il marito « Restar conviene »

Dice la sposa « Sortir io vo' ».

Il vecchio sbuffa, segue baruffa. Uomini Ma la sposina l'ha da spuntar.

V'è un nipotino guasta-mestieri...

Donne Che tiene il vecchio sopra pensieri.

Uomini La padroncina è tutta foco.

Donne Par che il marito lo conti poco.

Tutti Zitto, prudenza, alcun qui viene;

Si starà bene, v'è da scialar.

(partono).

(esce)

#### SCENA IV.

Dottore ed Ernesto sul limitare della porta.

Dot. Siamo intesi.

ERN. Sta bene, ora in giardino

Scendo a far la mia parte.

Dot. Mentr'io fo qui la mia.

Soprattutto che il vecchio

Non ti conosca!

Ern. Non temer.

Dor. Appena

Venir ci senti...

ERN. Su il mantello e via.

Dot. Ottimamente.

Ern. A rivederci. (Ernesto esce)
Dot. Questa (avanzandosi)

Repentina chiamata
Mi prova che il biglietto
Del convegno notturno ha fatto effetto. (guarda
Eccolo! com'è pallido e dimesso! fra le scene)
Non sembra più lo stesso...

Me ne fa male il core... Ricomponiamci: un viso da dottore.

#### SCENA V.

Don Pasquale abbattutissimo s'inoltra lentamente.

Dot. Don Pasquale... (andandogli incontro)

Pas. (con tristezza solenne) Cognato, in me vedete Un morto che cammina.

Dor. Non mi fate

Languir. Che fu? Parlate.

Pas. (senza badargli e come parlando a se stesso) Pensar che, per un misero puntiglio,

> Mi son ridotto a questo! Mille Norine avessi dato a Ernesto!

Dot. (Cosa buona a sapersi).

Mi spiegherete alfin...

Pas. Mezza l'entrata
D'un anno in cuffie e in nastri consumata!
Ma questo è nulla.

Dot. E poi?

Pas. La signorina vuol uscire a teatro.

M'oppongo colle buone, Non intende ragione, e son deriso. Comando... e colla man mi dà sul viso.

Dor. Uno schiaffo!!

Uno schiaffo, sì, signore. PAS. Dot. (Coraggio!) Voi mentite; Sofronia è donna tale. Che non può, che non sa, nè vuol far male: Pretesti per cacciarla via di casa, Fandonie che inventate. Mia sorella Capace a voi di perdere il rispetto!! PAS. La guancia è testimonio: il tutto è detto. Dot. Non è vero. È verissimo. PAS. Signore, Dot. Gridar cotanto parmi sconvenienza. Pas. Ma se mi fate perder la pazienza! Dot. (calmandosi) Parlate dunque. (Faccia mia, coraggio.) Pas. Lo schiaffo è nulla, v'è di peggio ancora. Leggete. (gli dà la lettera; il Dot. dà segni di sor presa) Dot. Io son di sasso. (Secondiamo). Ma come! Mia sorella Sì saggia, buona e bella! Pas. Sarà buona per voi, per me no certo. Dot. Che sia colpevol sono ancora incerto. Pas. Io son così sicuro del delitto, Che v'ho fatto chiamare espressamente Qual testimonio della mia vendetta. Dot. Va ben... ma riflettete... Pas. Ho tutto preveduto... ma, aspettate, sediamo. Dot. Sediam pure, ma parlate! (Don Pasquale dà segni d'inquietudine) (riscaldandosi) Pas. Corpo d'un satanasso! Voglio vendetta. Dot. È giusto. Assicurarla PAS. Sta in noi. Come? Dot. PAS. Ascoltate. Ho un mio ripiego; ma sediam. (siedono) Parlate. Dot. Cheti cheti immantinente PAS. Nel giardino discendiamo;

> Prendo meco la mia gente, Il boschetto circondiamo:

E la coppia sciagurata, A un mio cenno imprigionata. Senza perdere un momento Conduciam dal podestà. Che vi par del pensamento? Parlo schietto, non mi va. DOT. Riflettete. La colpevole M'è sorella, è moglie vostra. Ah non stiamo l'onta nostra Su pei tetti a divulgar. Espediente più a proposito a 2 Procuriam d'immaginar. Io direi... sentite un poco. DOT. Noi due soli andiam sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, A suo tempo ci mostriamo, E tra preghi, tra minacce D'avvertir l'autorità, Ci facciam dai due promettere Che la tresca ha fine là. Don Pasquale, che vi par? PAS. Perdonate, non può star. (alzandosi) È siffatto scioglimento Poca pena al tradimento. Vada fuor di casa mia. Altri patti non vo' far. È un affare delicato: Vuol ben esser ponderato, La prudenza col rigore Qui bisogna conciliar. L'ho trovata! Dot. (ad un tratto) Oh! benedetto! PAS. Dite presto. DOT. Nel boschetto Quatti quatti ci appostiamo, Di là tutto udir possiamo, S'è costante il tradimento, Su due piè s'ha da cacciar. PAS. Son contento, va benone. Dot. Ma con patto e condizione

Che l'intento ad ottenere

M'accordiate di potere Fare e dire a nome vostro Tutto quello che mi par.

Pas. Carta bianca vi concedo; Fate pur quel che vi par.

> (Aspetta, aspetta, Cara sposina, La mia vendetta Già s'avvicina: Già già ti preme, Già t'ha raggiunto, Tutte in un punto L'hai da scontar.

Vedrai se giovino — raggiri e cabale, Sorrisi teneri, — sospiri e lagrime. La mia rivincita — mi voglio prendere; Sei nella trappola, — v'hai da restar).

Dot. (Il poverino

Sogna vendetta, Non sa il meschino Quel che l'aspetta; Invano freme, Invano arrabbia, È chiuso in gabbia, Non può scappar.

Invano accumula — progetti e calcoli, Non sa che fabbrica — castelli in aria; Non vede il semplice — che nella trappola Da sè medesimo — si va a gettar). (escono)

#### SCENA VI.

Boschetto nel giardino attiguo alla casa di Don Pasquale.

A sinistra dello spettatore gradinata che dalla casa mette in giardino: a dritta belvedere. Piccolo cancello in fondo.

Ernesto e Coro di dentro.

ERN. Com'è gentil — la notte a mezzo april! È azzurro il ciel! — la luna è senza vel: Tutto è languor — pace, mistero, amor! Ben mio, perchè — ancor non vieni a me? Sembra che l'aura
Formi sospiri e accenti!
Del rio nel murmure
Carezze e baci senti;
Il tuo fedel si strugge di desir;
Nina crudel — mi vuoi veder morir!!
Poi, quando sarò morto, piangerai,
Ma richiamarmi in vita non potrai.

#### Coro (di dentro)

Poi quando sarà morto, piangerai, Ma richiamarlo in vita non potrai.

(Nor. esce con precauzione dalla parte del belvedere, e va ad aprire ad Ern., che si mostra dietro il cancello. Ern. è avvolto in un mantello che lascerà cadere)

Ern. Tornami a dir che m'ami,
Dimmi che mia tu sei;
Quando tuo ben mi chiami,
La vita addoppi in me.

Nor.

La voce tua sì cara
Rinfranca il cuore oppresso.
Sicura a te d'appresso,
Tremo lontan da te.

(si vedono Don Pasquale e il Dottore muniti di lanterne cieche entrar pian piano dal cancello; si perdono dietro gli alberi per ricomparire a suo tempo).

Nor. Sento rumor. (sommessamente)
Erv. Son dessi

Nor. Comincia l'ultim'atto. Ern. Se perderti dovessi! Nor. Fa cor, t'affida in me.

(mentre Don Pasquale e il Dottore ricompariscono, Ernesto riprende il mantello e si scosta alquanto nella direzione della casa di Don Pasquale)

Pas. Eccoli! attenti ben...

Dor. Mi raccomando...

SCENA VII. — DON PASQUALE, DOTTORE e detti.

Pas. (sbarrando la lanterna in faccia a Norina) Alto là!

Ladri, aiuto!

PAS. Zitto! ov'è il drudo? (a Nor.)

Chi? NOR.

PAS. Con voi qui amoreggiando. Nor. (con risentimento) Signor mio,

Mi meraviglio, qui non v'era alcuno.

Dor. (Che faccia tosta!)

Che mentir sfacciato! PAS.

Saprò ben io trovarlo.

(D. Pasquale e il Dottore fanno indagini nel boschetto, Ernesto entra pian piano in casa)

Colui che stava

Nor. Vi ripeto Che qui non v'era alcun, che voi sognate.

Dot. A quest'ora in giardin che facevate?

Nor. Stavo prendendo il fresco.

Pas. Il fresco! Ah donna indegna! (con esplosione) Fuor di mia casa, o ch'io...

Nor. Ehi, ehi, signor marito, Su che ton la prendete?

Uscite, e presto. PAS.

Nor. Nemmen per sogno. È casa mia, vi resto.

Pas. Corpo di mille bombe!

DOT. (Don Pasquale, Lasciate fare a me; solo badate A non smentirmi; ho carta bianca...)

(È inteso). PAS.

Nor. (Il bello adesso viene).

Dot. (Stupor misto di sdegno. Attenta bene.) (piano a Sorella, udite, io parlo Norina) Per vostro ben: vorrei Risparmiarvi uno sfregio.

Nor. A me uno sfregio!

Dot. (Benissimo.) Domani in questa casa Entra una nuova sposa...

A me simile ingiuria!

Un'altra donna!

Non.

Dot.

Dot. (Ecco il momento di montare in furia.) (a Nor.) (D. Pas. tiene dietro al dialogo con grande interesse) Nor. Sposa di chi? D'Ernesto, la Norina. Dot. Nor. Quella vedova scaltra e civettina! (con disprezzo) Pas. Bravo Dottore! Siamo a cavallo. Dot. Nor. Colei qui a mio dispetto! Norina ed io sotto l'istesso tetto! Giammai! piuttosto parto! (con forza) Pas. (Ah! lo volesse il ciel!) Nor. Ma... piano un poco... (cambiando modo) Se queste nozze poi fossero un gioco! Vo' sincerarmi pria. Dot. È giusto. (a D. Pas.) (Don Pasquale, non c'è via: Qui bisogna sposar quei due davvero, Se no costei non va.) Pas. (Non mi par vero.) Dot. Ehi! di casa, qualcuno. (chiamando) Ernesto... SCENA ULTIMA. — Ernesto e Servi. ERN. Eccomi. DOT. A voi Accorda Don Pasquale La mano di Norina, e un annuo assegno Di quattromila scudi. ERN. Ah! caro zio! E fia ver? (D'esitar non è più tempo, (a D. Pas.) DOT. Dite di sì.) Non. M'oppongo. Ed io acconsento. Pas. Corri a prender Norina. (ad Ernesto) E d'unirvi io m'impegno in sul momento. Dot. Senz'andar lungi la sposa è presta. Pas. Come? spiegatevi...

Norina è questa.

Pas. Quella?... Norina... che tradimento! Dunque Sofronia?...

Dot. Dura in convento,

Pas. E il matrimonio?

Dot.

Fu un mio pensiero
Stringervi in nodo di nullo effetto,
Il modo a torvi di farne un vero.
È chiaro il resto del romanzetto.

Pas. Ah bricconissimi!... (Vero non parmi! Ciel, ti ringrazio!) Così ingannarmi! Meritereste...

Dot. Via, siate buono.

ERN. Deh! zio, perdonatemi! (inginocchiandosi) Nor. Grazia, perdono! (c. s.)

Pas. Tutto dimentico, siate felici; Com'io y'unisco, y'unisca il ciel!

Nor. La moral di tutto questo È assai facile a trovar. Ve la dico presto presto Se vi piace d'ascoltar.

Ben è scemo di cervello Chi s'ammoglia in vecchia età, Va a cercar col campanello

Noie e doglie in quantità...

Pas. La morale è molto bella,
Applicarla a me si sta.
Sei pur fina, o bricconcella,
M'hai servito come va.

Dot., Ern. La morale è molto bella, Don Pasqual l'applicherà. Quella cara bricconcella Lunga più di noi la sa.

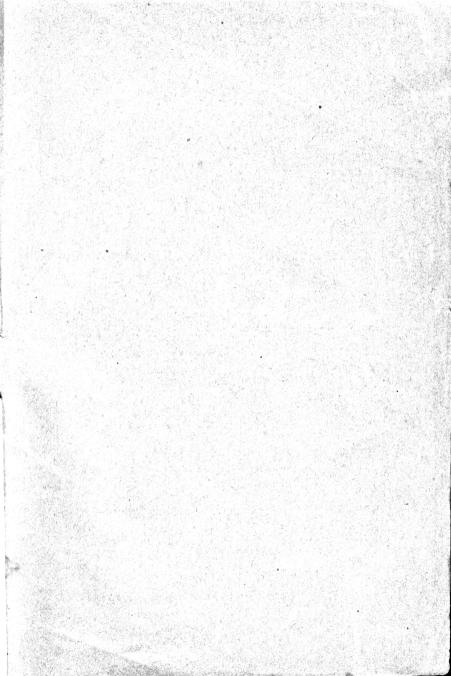

Centesimi 50